

# ALL' ILLUSTRISSIMO

# Co: NICOLÒ Cav. PANCIERA di ZOPPOLA

NELLE FAUSTISSIME NOZZE

DEL.

# govie mincenzo

SUO FIGLIO

CON LA GENTILISSIMA SIGNORINA

## CLOTILDE BRUSARERRI

DI BRESCIA



S. VITO AL TAGLIAMENTO — TIPOGRAFIA POLO E C.



# Egregio Co: Nicolò

dià da dieci anni Antonio Panciera aveva deposto le gravi e penosissime cure del patriarcato Aquiteiese, per indossare la porpora cardinalizia e mettere a vantaggio della chiesa universale quell'acuto ingegno e quella vasta erudizione di che brillava cospicuo, quando i fratelli di lui, Natale e Franceschino, che tanta parte avevano preso nelle vicende del suo principato civile, trovarono fra sè a ridire per il possesso del castello di Zoppola.

Certo per consiglio del fratello Cardinale che teneramente li amava, si compromisero nel nob. Federico qm. Giovannino di Ragogna, il quale, con autorità di arbitro, decise la controversia e li ricompose in pace.

L'atto di questo componimento trascelsi per pubblicare oggi e dedicare a Lei nelle faustissime nozze del conte Vincenzo Suo figlio con la gentile signorina Clotilde Brusaferri, perchè ricorda quel castello che Le fu culla, e vide nascere tutti i suoi figli, e fu testimonio di tante virtù famigliari, e racchiude tante venerate e ricche memorie della nobilissima sua Casa e però è da Lei ragionevolmente prediletto fra i molti suoi possedimenti.

È una memoria tutta intima e domestica ch' io evoco dall'oblio, come la serena letizia di questo giorno che auguro duri inalterata agli Sposi, a Lei, a tutta la famiglia Sua, quanto può giungere il desiderio e la speranza.

Portogruaro, 10 Gennaio 1888.

Ernesto Cano. Degani



#### 1422 — 19 Novembre

### Zoppola — Divisione del Castello.

A. D. 1422, ind. XV, die XIX mensis Novembris, actum in Castro Zopule in camino Ser Natalis Pancieria M.º Francisco barberio, Iohanne q. Rodulfi Murati de Ovoleto, Antonio Zilei de Zopula, Dominico q. Adami de Villa Romana et M.º Iacopo Cestonario q. Matei de Asofo nunc habitante in burgo Zopule testibus et aliis vocatis et rogatis.

Cum quedam lis et questio verteretur inter nobiles viros ser Natalem et Ser Francischinum fratres q. nobilis viri Ser Andree Panceria olim de Portugruario, nunc habitantes Zopulle nomine et occasione divisionis Castri Zopulle
et dicti Fratres se compromisissent de iure et de facto in
nobilem virum Ser Federicum q. nobilis ser Zanini de Regugna nunc habitantem in Portunaone, tanquam in atbitrum,
arbitratorem, amicabilem compositorem et bonum virum in
compromisso mei notarii sub dicto millesimo, indictione et

die, ad discernendam et cognoscendam et dictam divisionem faciendam de dicto Castelario ac iurantes corporaliter ad sancta Dei Vangelia tactis sacris Scripturis, delato eisdem debito sacramento per me notarium infrascriptum, omnia que erunt gesta, cognita, arbitrata et divisa per dictum ser Federicum in eadem causa firma, rata et grata habere. Dictus namque Ser Federicus habita deliberacione solempni, auditis et intellectis omnibus iuribus dictarum partium, que supra questione sive divisione predicta dicere, ostendere et monstrare voluerunt et utriusque partis diligenter investigata et cognita voluntate, pro bono pacis et concordie ex vigore compromissi in me facti, presentibus partibus volentibus et consentientibus ac potentibus dividi et pronunciari sentenciam, Dei nomine invocato, laudavit, sentenciavit, arbitravit et pronunciavit in hunc modum, videlicet, quod ser Franceschinus teneatur et sit obligatus facere unam portam in muro sue partis, omnibus suis sumptibus et expensis, usque ad festum resurrectionis Domini nostri proxime futurum, taliter quod possit intrare et exire per dictam portam ad sui beneplacitum sine contradictione alicuius persone, veniendo tamen ad pontem ipsius Castelarii. Item sentenciavit, pronunciavit et declaravit quod a modeiono posito in Turre magna et a modeiono posito in muro Zironi ipsius Castelarii videlicet versus meridiem extirando per rictum, sint et esse debeant supra parte Ser Natalis, videlicet versus solis occasum, versus vero solis ortum sit et esse debeat Ser Franceschini.

Item sentenciavit, pronunciavit et arbitravit quod Tur-

ris magna sit et esse debeat comunis, non obstante modeiono posito in dicta Turre a parte exteriori, si a parte interiori esset plus vel minus supra parte alicuius ipsorum et quod teneantur facere unum portellum pro quolibet, causa eundi in dicta Turre omnibus suis sumptibus et expensis, videlicet supra parte sua. Item pronunciavit et sentenciavit supra ballatorio versus Burgum a merlo unius balisterie versus ser Natalem sit ser Natali, et ab angulo dicti merli sit ser Francischini.

Item sentenciavit, pronunciavit et declaravit quod illum spacium illius terreni videlicet illa platea que est inter pontem et murum Zironi ipsius Castelarii sit et esse debeat comunis, cum hoc quod si aliquid indigeret aptare versus partem superiorem, ser Francischinus teneatur aptare omnibus suis sumptibus et expensis et si versus partem ser Natalis indigeret aptare aliquid, quod dictus ser Natalis teneatur aptare omnibus suis sumptibus et expensis et quod unusquisque ipsorum vellent stare et manere supra partem suam possint et valeant stare sine contradictione alicuius persone.

Item sentenciavit, pronunciavit et declaravit quod illud murum quod est versus Burgum et tenet pontem, sit versus solis ortum Ser Francischini, versus vero solis occasum sit Ser Natalis et quod unusquisque ipsorum possint et valeant laborare supra parte sua sine contradictione alicuius persone, omnibus suis sumptibus et expensis.

Item sententiavit quod illud portellum qui est supra parte Ser Francischini sit et esse debeat comunis causa intrandi et exeundi sine contradictione alicuius persone.

Item pronunciavit et declaravit quod si casus esset quod vellent tenere unum Custodem ad dictum pontem et portellum, causa claudendi et aperiendi, quod tunc dicte partes teneantur solvere dictum Custodem pro rata et si dicti haberent unum Custodem, quod unusquisque ipsorum possint et valeant facere unum scannum et unum copertum causa standi ad custodiam et supra parte sua, sine contradicione alicuius persone. Qua sentencia et divisione et omnia ac singula in hoc instrumento contenta dictus Arbiter sententiavit, pronunciavit, declaravit et mandavit observari sub pena ducatorum mille auri, videlicet medietas parti observanti pro parte contrafaciente applicetur et allia medietas dicto Arbitro in singulis capitulis huius laudi et divisionis si contrafactum fuerit committenda, cum refectione dampnorum et expensarum litis et exta ac interesse et obbligatione bonorum omnium utriusque partis mobilium et immobilium, presentium et futurorum. Et pena soluta vel non presens instrumentum semper plenam obtineat roboris firmitatem etc. Cum omni meliori modo etc.

Giovanussio q. Zanussio q. Zaccaria Notaio di Pordenone. Arch. Not. Udine. - Collez. Joppi.



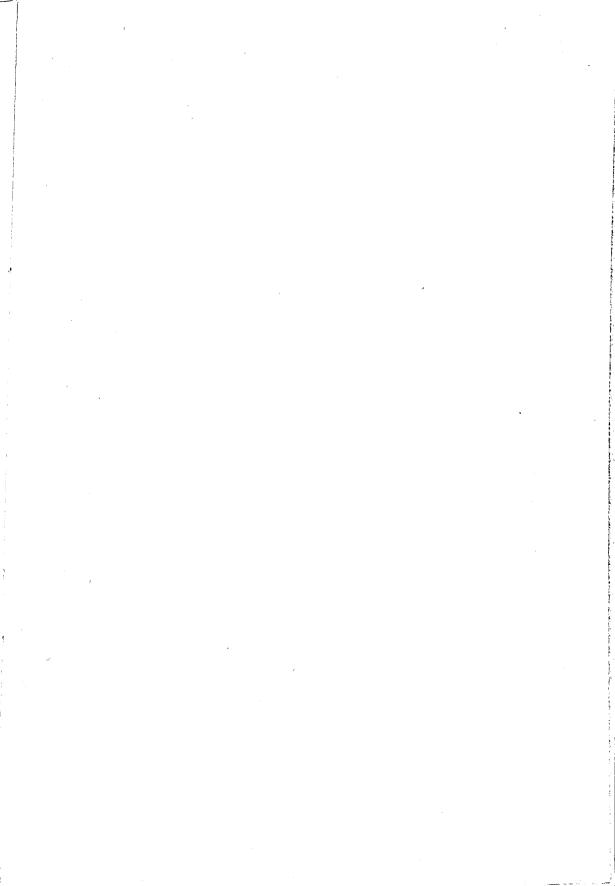

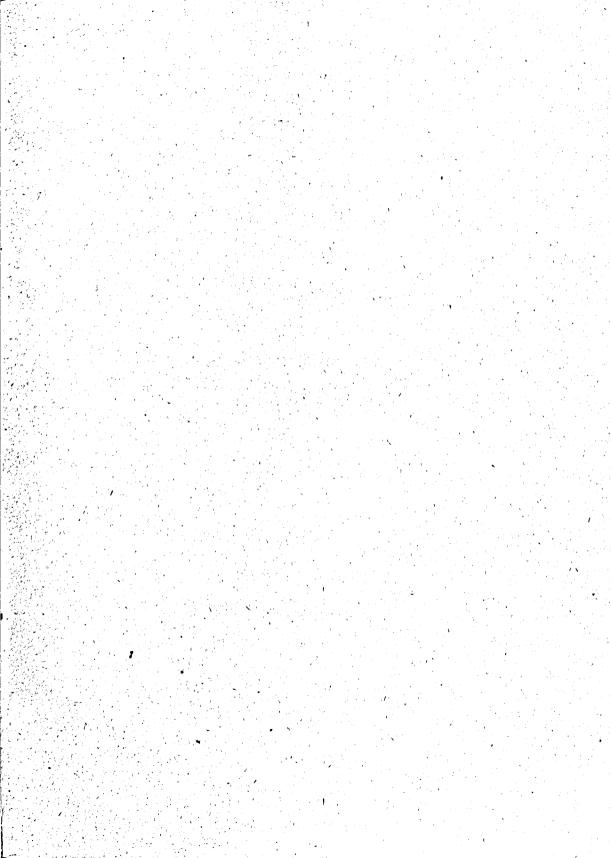